

LEYENDA DEL DEPORTE NACIONAL

#### DEMASIADOS MOMENTOS BELLOS

Figura clave de los clavados mexicanos, la doble medallista olímpica Alejandra Orozco se despidió de las competencias en París > 5



adrenalina@gimm.com.mx / ©@Adrenalina

EL/NRTE DEL

**EXCELSIOR MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024** 

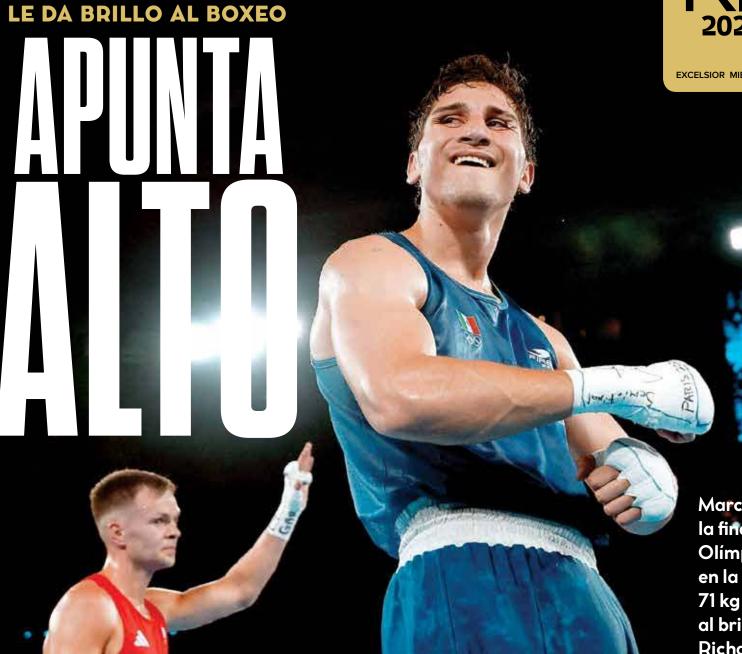

Marco Verde pasó a la final de los Juegos Olímpicos 2024 en la categoría de 71 kg tras derrotar al británico Lewis Richardson > 4-5





| DÍA | HORARIO | PARTIDOS        | AGOSTO    | LOCAL | EMPATE | VISITANTE |
|-----|---------|-----------------|-----------|-------|--------|-----------|
| 7   | 20:30   | ♦ VANCOUVER V   | PUMAS 🔷   | +120  | +255   | +200      |
| 7   | 20:30   | S LOS ANGELES Y | AUSTIN 🖥  | -223  | +350   | +550      |
| 9   | 16:00   | TIGRES Y        | PACHUCA ® | +130  | +245   | +195      |

ESTOS MOMIOS, FECHAS Y HORARIOS PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO.
CONSULTALOS ANTES DE METER TU APUESTA.

Si apuestas \$1,000 a este parlay cobrarías: \$10,005

Recibe de regalo\* \$1,000





#### PARA CARLOS YULO

#### Colonoscopias de por vida

Carlos Yulo ganó por primera vez una medalla de oro para Filipinas, por lo que ha recibido cientos de regalos desde su país. Es tal la efervescencia por su triunfo que clínicas le regalaron consultas gastrointestinales y colonoscopias gratis de por vida. Además, ya le avisaron que tiene por parte de empresas, macarrones y fundas de celular gratuitas.

Carlos Barrón

Foto: Reuters



Foto: AFP

#### **EL VIRUS VA CON RAPIDEZ**

#### 40 atletas presentan covid

La Organización Mundial de la Salud informó que detectó 40 casos positivos de covid entre los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París. "No es sorprendente ver a deportistas infectados, porque el virus circula con mucha rapidez en otros países", señaló Maria van Kerkhove, epidemióloga responsable de la preparación para epidemias y pandemias en la OMS.

De la Redacción

#### **FUTBOL FEMENINO**

#### Brasil y Estados Unidos se citan

**AFP** 

adrenalina@gimm.com.mx

MARSELLA. - Brasil y Estados Unidos se citarán en la final del futbol femenino de los Juegos Olímpicos de París, tras vencer en las semifinales de este martes a la campeona del mundo, España, y a Alemania. El partido por el oro, que tendrá lugar el viernes en el

Parque de los Príncipes, en París, tendrá un gran aroma a revancha.

Será la tercera lucha de brasileñas y estadunidenses por la presea dorada. En las dos ocasiones anteriores, Atenas 2004 y Pekín 2008, la contienda se saldó con triunfos para el Team USA.

Aquellos duelos fueron presenciados en directo por una mujer de leyenda, que estará en la capital francesa para buscar lo que ya se le perdió en dos ocasiones: la capitana de la Canarinha, Marta. Con 38 años, estuvo en las gradas por una lesión pero estará habilitada para la final.



Foto: Reuters

adrenalina@gimm.com.mx

#### Rey y dama

**Arturo Xicoténcatl** 



EMPEZÓ AYER EN AGUASCALIENTES UN ATRACTIVO CERTAMEN CON LA PRESENCIA DE 12 GRANDES MAESTROS. El organizador es el sonorense Raúl Hernández líder en la promoción de la mediocridad y la ley del menor del esfuerzo. No ha entendido su función en la presidencia de la Fenamac.

#### Jorge Cori, Martínez Alcántara y otros 10 GMs, en Aguascalientes

Dos de los grandes maestros en América Latina, el peruano Jorge Cori y José Eduardo Martínez Alcántara, mexicano-peruano, encabezan el Torneo Internacional de Ajedrez de Aguascalientes que inició ayer con la presencia de 82 ajedrecistas de ocho países: Perú, Cuba, Paraguay, Hungría, Chile, Colombia y Macedonia. 12 de ellos poseen el título vitalicio GM reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez, participan en el grupo internacional dos WGM además de siete maestros internacionales y dos mujeres con el grado de MI.

El certamen se desarrollará al ritmo clásico de 90 minutos con un añadido de 30 segundos, bajo el Sistema Suizo en nueve rondas. La sede es en el Centro de Exposiciones y Convenciones del Complejo Tres Centurias.

La competencia, acaso, podría decidirse en la R-6 o R-7 en la partida individual entre ellos. Su Elo es superior al de otros fuertes maestros.

Cori, nacido en Lima, ha estado entre los 100 mejores maestros. Fue un niño prodigio que a los 9 años, en el 2004 ganó el título de maestro internacional y a los 14 de Gran Maestro. Logró el campeonato mundial FIDE para menores de 16 años y fue miembro de la selección de Perú que ocupó el décimo lugar del mundo en la Olimpiada de Bakú, Azerbaiyán. Ese equipo lo integraron Emilio Córdova, Cori, Cristhian Cruz, Delyv Vera y Fernando Fernández. Cori ganó la medalla de oro con 7 victorias y un empate, es decir 7 ½ de 8. Entre sus victorias figura la que obtuvo sobre el GM David Howell, quien el pasado domingo disputó la corona del Campeonato Gran Bretaña a Gawain Jones.

Los jugadores con más de 2,600 puntos comprenden el juego de ajedrez con mayor profundidad. Martínez Alcántara de 25 años fue campeón mundial FIDE en menores de 18 años en 2017, año en el que logró el título de GM. Desde enero representa a nuestro país. Alcanzó resonancia internacional al vencer al exmonarca Vladimir Krámnik de Rusia.

Ya nos hemos ocupado de ese capítulo. Martínez Alcántara aplastó en Madrid la soberbia del ruso en el juego de blitz. Se anuncia que la revancha se realizará en Londres, del 29 al 21 de agosto, con un premio de 20 mil euros. Es poseedor de singular capacidad en la toma de decisiones y en relámpago en el blitz con victorias sobre Magnus Carlse e Hikaru Nakamura.

El ajedrez clásico como el que se va presenciar esta semana en Águascalientes se rige por otras coordenadas agonales. Los 15 mejores en la siembra de Aguascalientes: 1) GM Jorge Cori, 2,613, Perú; 2) GM José Eduardo Martínez Alcántara, 2,612, Puebla; 3) GM Elier Miranda Mesa, Cuba, 2,511; 4) GM Juan Carlos Obregón Rivero, 2,487, Nuevo León; 5) GM Neuris Delgado Ramírez, 2,485, Paraguay; 6) GM Omar Almeida Quintana, 2481, Cuba; 7) GM Juan Carlos González Zamora, 2,464, Yucatán; 8) GM Keavin Joel Cori Quispe, 2,463, Yucatán; 9) Sión Radamantys Galaviz Medina, 2,458, Yucatán; 10) GM Gabor Nagy, 2,449, Hungría; 11) GM Aramis Alvarez Pedraza, 2,443, Cuba; 12) Luis Fernando Ibarra Chami, 2,427, Yucatán; 13) MI Matias Pérez Gormaz, 2,399, Chile; 14) MI Diasmany Otero Acosta, 2,396, Cuba; 15) Sebastian Felipe Sánchez, 2,388, Colombia. Emparejamiento de la primera ronda: 1) Algol Jorajuria Mendoza (2,094) vs. Jorge Cori; 2) Martínez Alcántara vs. (2,079) Miguel Arnulfo Zaragoza; 3) WIM Tania Miranda, 2,072) Cuba vs. Elier Miranda; 4) JC Obregón vs. (2,023) Alejandro Reyes Bautista; 5) WFM Paula Sofía Hernández Diaz, 2,019, Guadalajara vs. Neuris Delgado; 6) Omar Almeida vs. (2,015) Jesús Daniel Díaz Guerrero; 7) Diego Esquivel San Agustin (2, 012) vs. JC González; 8) Kevin Cori vs. WIM Yéssica Yissel Méndez, 2,005, Tovar, Cuba; 9) Julio César Herrera, 2,000 vs. Sión Galaviz; 10) Gabor Nagy, vs (1,997) Cris Sebastián Morlett Ovalle.

AGUASCALIENTES FOMENTA la mediocridad. El enfoque social crematístico del organizador Raúl Hernández que no es otro que el presidente de la Fenamac proyecta un criterio esclerótico de una época del pasado. Los premios de 40 mil pesos para el tercer lugar de 1ª Fuerza es igual al que recibirán los de 2ª, 3ª y 4ª categoría. Las Federaciones Mexicanas no son para promover la masividad sino para estimular el alto rendimiento. ¿Para qué estudiar el juego de ajedrez si vas a ganar premios económicos semejantes a los de un gran maestro? Primero el negocio: bussines are bussines...





LUCHADOR DE ÉPOCA

# COLOSO DORADO

Mijain López se convirtió en el primer deportista en conquistar cinco preseas de oro en una misma prueba en unos Juegos Olímpicos

**POR RICARDO THOMAS** ricardo.thomas@gimm.com.mx

Mijain López se apropió de un sitio sin igual en el Olimpo; desde ayer,

él es el único que puede estar ahí. El luchador cubano hizo a un lado las limitaciones que pueden acarrear consigo contar con 41 años al más alto nivel de competencia para revalidar por quinta ocasión el título olímpico de la categoría de los superpesados. El primer metal dorado de la Mayor de las Antillas en París 2024.

Nadie como Mijain López (Pinar del Río. 20 de agosto de 1982) ha dominado una misma disciplina por tanto tiempo a nivel olímpico y mundial con otros cinco cetros. La lucha en los más de 130 kilos ha tenido la bandera cubana en lo más alto de los pendones de las justas veraniegas desde los Juegos de Pekín 2008, con él inclinándose para que cuelguen de su cuello los respectivos oros en una postal que se repitió en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2021 y ahora en la capital francesa.

En la Ciudad luz consumó su quinta marcha impoluta para llegar a 20 combates a este nivel sin que alquien levante el brazo en señal de victoria cuando él es el oponente. Cumplió el trámite de la final con un contundente marcador de 6-0 ante el chileno Yasmani Acosta Fernández, de 36 años.

El primer monarca cubano en la capital francesa puso así fin a su andar olímpico en la lucha con un título que lo hace trascender el tiempo al romper el empate tras coronarse en Tokio con el atleta



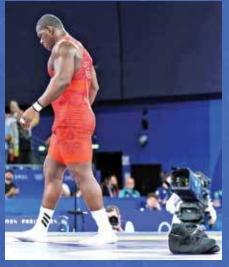

LA DESPEDIDA, Después de su última victoria, Mijain López se quitó sus botines y los dejó al cetro del área de combate anunciando su retiro.

# PARIS 2024

Carl Lewis (salto largo), el lanzador Al Oester (disco), el velero Paul Elvstrom (clase finn) y la luchadora Kaori Icho (63 kilos) como los únicos capaces de haber conquistado en cuatro ocasiones una misma disciplina en Olímpicos.

Con su cuarto triunfo en el torneo olímpico y el título en el bolsillo, el cubano se despojó de sus zapatillas y las dejó en el área de combate. Fue el símbolo perfecto con el que anunció que su andar

en las justas veraniegas había terminado. Se va del deporte de alta competencia después de alcanzar un sitio sin igual.

"Dejar eso (los botines) en el colchón es como que estás dejando algo de tu vida. Desde muy temprana edad me vinculé a este deporte, que me ha hecho reconocido a nivel mundial. Dejé un sueño en los colchones, pero un sueño que va a dar inspiración a todos los jóvenes", compartió Mijain López.

#### **CAMIN9** AL ORO

Mijain López cerró su travectoria olímpica con su quinto oro y un récord de 20-0.

#### Octavos de final

Rival: Lee Seungchan (Cor) Edad: 28 años Marcador: 7-0

#### Cuartos

de final Rival: Amin Mirzazadeh (Irán) Edad: 26 años Marcador: 3-1

#### Semifinal

**Rival: Sabah** Shariati (Aze) Edad: 35 años Marcador: 4-1

#### Final

**Rival: Yasmani** Acosta Fernández (Chi) Edad: 36 años Marcador: 6-0

Fotos: Reuters v AFP

### ВОХЕО

#### EL/NRTE DEL TRIUNIFO 2024

#### ACTIVIDAD DE LOS MEXICANOS

#### DE MADRUGADA.

Martha Sandoval competirá en la prueba de aguas abiertas a la medianoche de hoy. Es la única tricolor en la prueba.



#### **G. López y M. Fassi** Golf

Stroke play. 01:00 Las mexicanas continuarán esta prueba el 8 de agosto.



Foto: Mexsport



#### **Janeth Gómez** Halterofilia

59 kilogramos: 07:00 horas. Buscará el podio en esta prueba el 8 de agosto



Foto: Mexsport

#### Mexicanas avanzan a las semifinales

La pareja de Karina Alanís y Beatriz Briones se instaló en las semifinales de la competencia de K2 500 metros de kayak después de haber sido las terceras mejores de su heat eliminatorio con una marca de 1:41.45 minutos. El viernes buscarán su pase a la final.

— De la Redacción

#### A LA FINAL EN BOXEO

# HERDE ASPIRAL ALTRONO

El joven peleador tricolor de 22 años puso fin a un ayuno de 40 años sin un mexicano en la contienda por un oro

#### POR CHRISTIAN MENDOZA

Enviado

christian.mendoza@gimm.com.mx

PARÍS.- Marco Verde subió al cuadrilátero con un podio seguro en París, pero bajó de él con una victoria que acaba con un largo ayuno de 40 años sin que un pugilista mexicano llegara a una final de un torneo olímpico en boxeo.

La pista de la cancha Philippe-Chatrier, en la que se realiza el tradicional torneo Roland Garros ayer cerró su techo retráctil para convertirse en la arena de boxeo en la que Verde salió desde el primer round con la mente puesta en llegar a la última pelea del torneo. Los jueces le dieron la victoria por decisión 3-2 sobre el británico Lewis Richardson, en un combate en la división de 71 kilos, en el que el mexicano colmó las pupilas de los espectadores tricolores con grandes impactos y mucho valor.

"Estamos en la final, sólo pienso en que llego a la esquina para el tercer round y le dije a mi entrenador 'ganamos esta pelea, no me la pueden quitar'. Me enfoqué tanto que ya no me siento satisfecho, pero claro que vamos a dar todo en la última", destacó el mazatleco, hijo del expugilista olímpico Manuel Verde.

Parte de la estrategia frente al británico fue más inteligencia que su característica metralla de puños en un último round.

"Me siento bien, porque al final no podemos perder la cabeza, el primer round lo ganamos, el segundo descontrolamos por querer conectar y el tercero no fue tantos sacar el corazón, ser inteligente, conectar dos o tres golpes y moverme", resumió el púgil de 22 años.

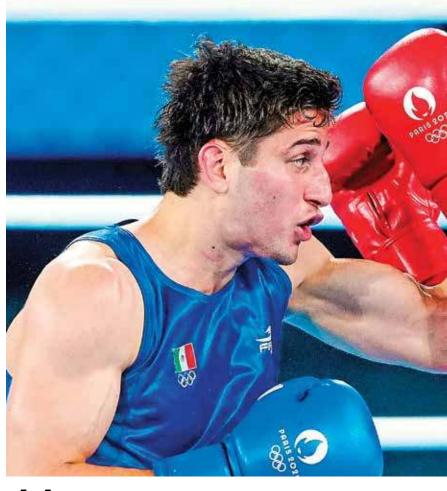

Estamos en la final, sólo pienso en que llego a la esquina para el tercer round y le dije a mi entrenador 'ganamos esta pelea, no me la pueden quitar'".

#### MARCO VERDE

BOXEADOR MEXICANO

En momentos del primer round se alcanzó a escuchar porras para el británico. Sin embargo, como una ola el ímpetu de la fanaticada mexicana hizo lo suyo hasta apropiarse del ambiente de Roland Garros.

Aunque no le fue bien en el segundo round, Verde supo trabajar la estrategia para conservar el sitio de honor que el próximo 9 de agosto colocará sobre el cuadrilátero a Asadkhuja Muydinkhujaev, de Usbekistán.

Es el primero desde el fallecido Héctor López Colín en alcanzar una final olímpica para México desde Los Ángeles 1984, en la que el capitalino se quedó con la plata.

"Uzbekistán es potencia, me ha tocado pelear con ellos, pero no con él (Muydinkhujaev)", refirió el atleta que ya toma con alivio el cierre del proceso olímpico. "No me lo imaginaba, antes de venir a Juegos sólo vi este escenario de donde serían las semis y finales, creo que mi mente ya estaba enfocada en este escenario".

Plata u oro, cualquiera de esas cubiertas será histórica, luego del retorno de un mexicano a una final olímpica del boxeo; Misael Rodríguez, en Río 2016, el más reciente en hacerlo con una presea de bronce.

#### EN BUSCA DEL PRIMER ORO EN 56 AÑOS

PARÍS.- La valerosa actuación de Marco Verde en el cuadrilátero de París 2024 le vuelve a dar brillo al boxeo mexicano, que cuenta con 13 preseas olímpicas a lo largo de todas las eras.

Desde que Francisco Cabañas se colgó la plata en la categoría mosca de Los Ángeles 1932 a la fecha, la colecta del pugilismo (dos oros, tres platas y ocho bronces) es la segunda más numerosa en la historia del deporte mexicano, únicamente superados por los 16 metales en clavados (un oro, ocho platas y siete bronces) contando la presea que ya ganaron en esta edición Osmar Olvera y Juan Celaya en trampolín sincronizado.

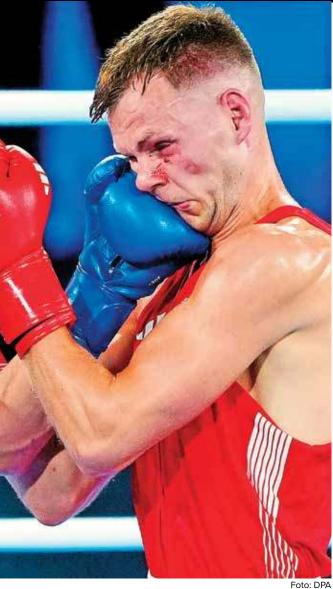



Marco Verde Álvarez celebra después de saber que había ganado su tercera pelea en París, la que le dio el pase a la final.

Verde tiene ante sí la oportunidad de convertirse en apenas el tercer monarca tricolor de imponerse en el combate por el oro al uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev en la sesión del viernes.

De lograr el triunfo en este torneo que ha sido el de su

consolidación en la esfera del boxeo amateur, sumaría su nombre a los de Ricardo Delgado (peso mosca) y Antonio Roldán (peso pluma) como otro monarca olímpico tricolor, quienes los consiguieron en los Juegos de México 1968.

— Por Christian Mendoza

#### Olvera logra su pase a la final de trampolín

PARÍS.- El clavadista mexicano Osmar Olvera se clasificó a las semifinales del trampolín individual en los Juegos Olímpicos, mientras que el debutante Kevin Muñoz no pasó el corte de las preliminares.

Olvera, ganador

de la medalla de plata

junto con Juan Celaya en la modalidad de trampolín sincronizados, sumó 444.15 puntos tras las seis rondas de saltos. En la clasificación, el mexicano fue superado por los chinos Zongyuan Wang (530.65) y Siyi Xie (509.60), y por los británicos Jack Laugher (468.30)



y Jordan Christopher Houlden (448.20)

"Hay clavados que claramente los puedo perfeccionar, pero como es la preliminar prefiero ir paso a paso", comentó el tricolor poco después de finalizada la sesión clasificatoria

Christian Mendoza

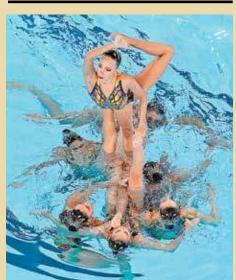

Foto: Reuters

#### Equipo de nado artístico mejora su posición general

El equipo mexicano de natación artística ascendió a la octava posición después de su presentación en la rutina libre de las justas parisinas.

Las tricolores recibieron una evaluación de 347.38 puntos, que las hizo ascender un par de posiciones después de su presentación en la ru-

Con esta actuación las nacionales suman 590.33 puntos para estar alejadas de la lucha por las preseas, en la que se encuentran China, en la primera posición, Estados Unidos y España en las posiciones para estar en el podio.

– De la Redacción

#### **ALEJANDRA OROZCO DICE ADIÓS**

#### Anuncia su retiro

La doble medallista olímpica mexicana se despide de los clavados con un octavo sitio en la plataforma individual; Agúndez finalizó quinta

#### POR EDDA PADILLA

Enviada edda.padilla@gimm.com.mx

PARÍS.- Momentos después de finalizada la competencia individual de plataforma femenil, la doble medallista mexicana, Alejandra Orozco, anunció el final de su trayectoria

Orozco cerró su carrera olímpica ubicándose en la octava posición con 320.60 puntos; Gabriela Agúndez, la otra tricolor en la fosa, fue quinta con 350.40, en una competencia dominada por la china Quan Hongchan (425.60), quien en su primera evolución recibió calificaciones perfectas.

'Es el momento. Me siento bien, me siento tranquila, ha sido un proceso muy largo, han sido muchos años, una vida dedicada a mi deporte, me siento contenta de cerrar la participación aquí en París", dijo Orozco, medallista de plata en la plataforma sincronizada de Londres 2012 junto con Paola Espinosa y de bronce al lado de Agúndez en la misma prueba en Tokio 2021.

"No me voy con las manos vacías, me llevo el cariño de la gente, mucho apoyo, personas que han estado conmigo desde que comencé a los 15 años siendo una niña y han soñado en grande conmigo y hoy estamos acá y me siento muy orgullosa".

Orozco se va con la peculiaridad de que antes de su debut olímpico en Londres, formó parte de los voluntarios que ayudaron en la organización de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.



# EL/NRTE DEL TRIUNIFO

#### **MEDALLER9**

SUBIRÁ. México sigue a la espera del metal de la medalla del boxeador Marco Verde.

| PAÍS |              | ORO | PLA | BRO | TOT |  |
|------|--------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 1    | EU           | 24  | 31  | 31  | 86  |  |
| 2    | China        | 22  | 21  | 16  | 59  |  |
| 3    | Australia    | 14  | 12  | 9   | 35  |  |
| 4    | Francia      | 13  | 16  | 19  | 48  |  |
| 5    | Gran Bretaña | 12  | 15  | 19  | 46  |  |
| 6    | Surcorea     | 11  | 8   | 7   | 26  |  |
| 7    | Japón        | 11  | 6   | 12  | 29  |  |
| 51   | México       | 0   | 2   | 1   | 3   |  |

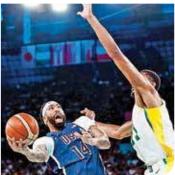

La versión París 2024 del Dream Team, cerca del podio.

#### DE RÁFAGA

#### El equipo de la NBA, sólido

AFP

adrenalina@gimm.com.mx

PARÍS.- El USA Team continuó su impecable trayectoria hacia el quinto oro consecutivo en basquetbol pasando por encima de Brasil (122-87) y jugará ante Serbia (95-90 a Australia) en semifinales, mientras que Francia resucitó ante Canadá (82-73) y chocará contra Alemania (76-63 a Grecia).

Estados Unidos le dio un paseo a Brasil, impotente frente al poderío físico del combinado de la NBA, que se mostró especialmente acertado desde el triple (3/3) Joel Embiid -14 puntos, todos en la primera parte, en 12 minutos de juego-, abucheado como en la primera fase en Lille cada vez que tocaba la bola por haber renunciado a jugar con Francia.

El partido supuso la despedida como internacional del gran capitán brasileño, Marcelinho Huertas, a sus 41 años.

#### BREVES

#### La bareiní Yavio, reina de los 3000 metros

PARÍS.- La atleta bareiní Winfred Yavi se impuso en la prueba de los 3,000 metros con obstáculos femenino y arrebató el trono olímpico de la distancia a la ugandesa Peruth Chemutai, que se conformó con la plata. Yavi, nacida en Kenia hace 24 años, batió el récord olímpico con un crono de 8:52.76 y suma este título al oro mundialista de Budapest 2023. La presea de bronce fue para la keniana Faith Cherotich.



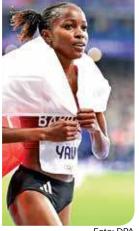

Foto: DPA

#### En salto largo, otro título de Tentoglou

PARÍS.- El gran favorito griego Miltiadis Tentoglou no se dejó sorprender y retuvo el título olímpico en el salto largo, confirmándose como la principal estrella de su disciplina. Tentoglou se impuso en el concurso volando a 8.48 metros en la arena del Estadio de Francia, liderando un podio en el que el jamaiquino Wayne Pinnock se llevó la medalla de plata (8.36 m) y el italiano Mattia Furlani se colgó la de bronce (8,34 m).









Foto: AFP

#### **ATLETISMO**

## DOS OROS **ESPERADOS** EN LA PISTA

Gabby Thomas se coronó en los 200 metros y Cole Hocker dio la sorpresa al triunfar en un 1.500 para **Estados Unidos** 

adrenalina@gimm.com.mx

PARÍS.- Estados Unidos ganó dos finales más esperadas en el atletismo: la favorita Gabby Thomas se coronó en los 200 metros y Cole Hocker dio la sorpresa al triunfar en un 1.500 metros.

Con su tiempo de 21 segundos y 83 centésimas, Thomas deja sin doblete de la velocidad a la reciente campeona de los 100 metros, la santalucense Julien Alfred (22.08), que se conformó con la plata en una carrera donde la también estadunidense Brittany Brown fue bronce (22.20).

"Esto es un sentimiento increíble e indescriptible. No me podía haber ido mejor la carrera", se emocionó la nueva campeona. "He trabajado durísimo para conseguir esto, es el fruto de un plan en el que llevo trabajado desde hace seis años", señaló.

"Mi entrenador me dijo que tenía que ponerme en cabeza y terminar fuerte. Y es lo que hice. No sabía dónde estaban mis rivales, era como estar en un agujero

negro, recuerdo sólo el momento en el que pasé la meta", explicó..

Tampoco tomaron parte en esta prueba por sus problemas físicos las jamaiquinas Elaine Thompson-Herah, que logró los dobletes 100-200 m tanto en Rio-2016 como en Tokio 2020, y Shericka Jackson, vigente doble campeona mundial de los 200 metros.

En los 1,500 masculinos, todo el mundo esperaba un pulso entre el británico Josh Kerr y su enemigo noruego Jakob Ingebrigtsen, pero el estadounidense Cole Hocker se autoinvitó sin complejos a la fiesta.

Fue en el primer plato fuerte de la velada, una final de 1,500 metros en el que Ingebrigtsen no sólo perdió su título olímpico de hace tres años, sino que se quedó incluso en un inesperado cuarto lugar, sin podio, después de desinflarse al llegar a la última curva.

Su gran rival, Josh Kerr, el hombre que le ganó la final mundial del año pasado, batió el récord británico para ser segundo (3:27.79) pero no le bastó para ser campeón por la estrategia de Hocker, que vino con fuerza desde atrás y terminó catorce centésimas por debajo (3:27.65).

Hocker batió además así el récord olímpico que había conseguido hace tres años Ingebrigtsen, el gran derrotado de la carrera, que no sabía dónde meterse al terminar la prueba.

#### 7

#### **GANA AUSTRALIANA DE 14 AÑOS**

#### Las niñas saben patinar como grandes

Arisa Trew da una última gran rutina que la propulsó del cuarto al primer lugar en el skatebording park

#### POR CARLOS BARRÓN

el marco de una

bella Plaza de la

Concordia que

cautivó por

su esencia y

misticismo

carlos.cordova@gimm.com.mx

Energía completa sobre una patineta. El skatebording asomó a escena en los Olímpicos de París y trajo la precocidad como punto de inflexión de nuevas generaciones que cada vez se tutean con la modernidad.

tutean con la modernidad. Ganó una chica de 14 años, australiana, Arisa Trew, en la modalidad de parque en Junto a Arisa Trew subieron al podio la japonesa Cocona Hiraki y la británica Sky Brown que repitieron la plata y el bronce que consignaron en la edición pasada de Tokio.

La cuarta plaza fue para la brasileña Dora Varella que avanzó en cuanto a las posiciones y mejoró el séptimo sitio que obtuvo en Tokio.

La favorita era Sakura Yosozumi que había ganado el oro hace cuatro años y ahora no pudo clasificarse a la final al tener muchos errores sorpresivos en su rutina.

Arisa Trew en cambio estuvo tocada por las hadas. Hizo 93.18 en su última putnuación y sabía que con ello estaba destina al podio

putnuación y sabía que con ello estaba destina al podio.
Esperó la participación de Cocona Hiraki que se quedó abajo con 92.63 para saber que la medalla de oro era suya a los 14 años quedando atrás en el récord de ser la medallista más joven

de la historia, archivo que le pertenece al griego Dimitrios Loundras que a los 10 años y 218 días consiguió el bronce en Atenas 1896 en la prueba de paras paralelas.

"Cuando me di cuenta de que había ganado, estaba en estado de shock, emocionada y feliz", dijo.

El paradigma que sí rompió Arisa Trew fue para su país, pues se convirtió en la australiana mas joven en ganar una medalla (14 años y 88 días) dejando atrás por poco margen a Sandra Morgan que a los 14 años con 184 días ganó el oro en el relevo de 4X100

libres femenil de Melbourne 1956.



UNA CHIQUILLA ESPECIAL. Haohao Zheng debutó en el skatebording a los 11 años. Es especial, pero se quedó en el sexto peldaño en cuanto a los más jóvenes. El privilegio sigue siendo de Dimitrios Loundras con 10 años y 218 días en Atenas 1896.



Fotos: Reuters

#### **ASEGURÓ MEDALLA**

#### La final espera a Imane Khelif con todo y polémica

AFP

adrenalina@gimm.com.mx

PARÍS.- Imane Khelif, una de las dos boxeadoras de París 2024 inmersas en una polémica de género, aseguró como mínimo la medalla de plata al ganar en semifinales de los 66 kilos.

La argelina, apoyada por la gran mayoría de los aficionados en el estadio Roland Garros, se impuso por unanimidad de los cinco jueces contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng, y disputará el combate por el oro el viernes contra la china Liu Yang.

"Estoy muy orgullosa de lo conseguido. Di todo lo que tenía. Hemos trabajado como equipo durante años y el sueño se ha hecho realidad. Espero poder mantener el foco", declaró Khelif.

La argelina aseguró que se ha podido mantener al margen de la polémica en los últimos días. "Estoy enfocada en la competición y las otras cosas no son importantes".

La participación Khelif y Lin Yu Ting, que peleará el miércoles en la semifinal de la categoría -57 kg, ha generado un revuelo después de que el año pasado fueran descalificadas por la Asociación Internacional del Mundial por no superar una prueba de elegibilidad de género.

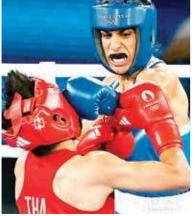

Foto: AF

Potente la argelina conectó un buen jab sobre Janjaem Suwannapheng.

#### TIENE TODO EL DERECHO DE PELEAR

Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, opinó sobre el tema de Imane Khelif.

La mexicana también fue juzgada por su condición de mujer con alta producción de testosterona y fue sometida a varios estudios por parte de la Federación Internacional de Atletismo.

"Creo que se deben de sujetar a la postura que dio la Federación Internacional, diciendo que ella ha participado en los demás eventos. Tiene todo el derecho de estar peleando y la muestra es que va por el oro", mencionó.

Guevara asistió a la cancha de tenis Philippe-Chatrier para ver a Marco Verde y de paso presenció el duelo femenil en el que Khelif ha causado polémica. Más allá de la misma, varios argelinos e incluso franceses salieron del recinto vitoreando su nombre.

— De la Redacción



#### **Factores políticos**

El ciclo olímpico rumbo a París no fue sencillo para muchos de nuestros atletas, que batallaron para recibir el apoyo adecuado del organismo gubernamental al frente del deporte. No pretendo decir que la Conade los dejó desamparados, pero sí es cierto que a muchos no sólo no los cobijo, incluso también se convirtió en su enemigo. Además de la falta de apoyo de **Ana Gabriela Guevara**, esos atletas enfrentaron el obstáculo de sus propias federaciones.

Eso nos hacía pronosticar que sería muy complicado que la delegación nacional pudiera conseguir un número mucho mayor de medallas de las obtenidas en Río y Tokio. Pero el deporte mexicano no logró mantener la inercia positiva tras lo ocurrido en Londres 2012, cuando alcanzó su mayor cantidad de medallas fuera de casa (y segunda en la historia, detrás de México 68), y ha tenido una regresión evidente, gracias a varios factores, como que los recursos que el gobierno le otorga han ido disminuyendo con el paso de los sexenios, a que no se ha logrado incentivar a la iniciativa privada para que invierta, a la corrupción y a que las dos personas que han manejado la Conade tras Londres 2012 fracasaron de manera rotunda.

Por ello fue irresponsable de **Guevara** pronosticar diez medallas en París sin decir, al menos, en qué pruebas, y ahora cuando esa cantidad se ve muy difícil de conseguir, ha sucedido lo esperado, avienta la culpa a los atletas, declara que se han perdido medallas, sin asumir ninguna responsabilidad mientras se pasea por París; incluso al ser cuestionada por la polémica en la Federación de Natación se atrevió a decir que les dará el dinero de las becas a los atletas no porque tengan la razón, sino porque la justicia la está obligando.

Sus desafortunadas palabras tuvieron respuesta inmediata de **María José Alcalá**, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que dijo que la titular de Conade nunca construyó el sistema propicio para que el deporte mexicano le diera lo necesario a todos sus representantes.

No es sorpresivo ver lo que ha sucedido con **Guevara** al frente de Conade, está en ese puesto gracias a lo hecho como atleta, y no a su capacidad como servidora pública. El problema es que, al parecer, podría suceder lo mismo con los nombres de **Rommel Pacheco** y especialmente el de **Moisés Muñoz** que se manejan como candidatos importantes; ninguno con experiencia en la administración deportiva.

De nueva cuenta, factores políticos son los que pesarán en la decisión de la elección del nuevo titular de la Conade. Espero que, al menos, la persona que asuma el importante cargo no anteponga sus intereses personales a los de los atletas mexicanos, y sepa generar un mejor ambiente entre el organismo, el COM y los deportistas que necesitarán de su apoyo.

#### LE ROMPEN EL SIN HIT A VALDEZ

# SE QUEDA A UN OUT



| HOUSTON |   |   |   | IEAAS |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|----|---|
| TIRILLA | 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | С | Н  | E |
| Astros  | 0 | 0 | 0 | 1     | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| Dangors | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1  | 0 |

COREY SEAGER LE PEGÓ jonrón al dominicano en la novena entrada y acabó con la joya de pitcheo

DE LA REDACCIÓN

adrenalina@gimm.com.mx

El dominicano Framber Valdez se quedó a un out de conseguir su segundo juego sin hit ni carrera en Grandes Ligas, pero Corey Seager estropeó su labor al conectarle cuadrangular de dos carreras, aunque no evitó la victoria de los Astros de Houston 4-2 sobre Rangers de Texas.

Valdez, quien completó un juego sin hit ni carrera el 1 de agosto de 2023 frente a los Guardianes de Cleveland, se encaminaba a su segundo doble cero hasta que Seager le pegó el tremendo batazo por todo jardín derecho, al primer lanzamiento que vio, un slider de 85 millas ,en lo que fue su quinto cuadrangular en cinco juegos ante el júbilo de los aficionados de los Rangers.

El único pitcher de los Astros en lanzar dos juegos sin hit ni carrera es Don Wilson, quien los consiguió el 18 de junio de 1967 ante Bravos y el 1 de mayo de 1969 ante Cincinnati.

En la actual temporada, el también dominicano Ronel Blanco, de los Astros, lanzó el primer juego sin hit ni carrera de la temporada el 1 de abril ante los Azulejos de Toronto.



Foto: Reuters

El dominicano Framber Valdez se quedó a un out de completar su segundo juego sin ni carrera en las Ligas Mayores.

El equipo de Houston tiene 14 juegos sin hit ni carrera a lo largo de su historia, además suman otros tres sin imparable, pero con anotación.

Valdez dio un pasaporte al abrir la novena entrada, pero luego dominó a Ezequiel Durán con un rodado para dobleplay. Josh Smith mantuvo el ataque de Rangers y a continuación llegó el vuelacercas de Seager, el 24 de la temporada.

Valdez (11-5), quien regaló tres pasaportes y ponchó a cinco, fue relevado por Josh Hader, quien retiró el último out para apuntarse su salvamento 23 de la temporada.

#### **SE VUELA BARDA**

#### Kirk le da la victoria a los Azulejos

DE LA REDACCIÓN

adrenalina @gimm.com.mx

El catcher mexicano Alejandro Kirk pegó un cuadrangular de tres anotaciones para llevar a los Azulejos de Toronto a una victoria de 5-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Kirk se voló la barda en la quinta entrada con dos corredores en base para encabezar un ataque de cinco anotaciones de los Azulejos en la sexta entrada.

Fue el tercer cuadrangular para el mexicano en la temporada y se fue en el juego de 4-2, mientras que con las tres producidas llegó a 32 en la temporada.

Por los Orioles, vio acción el sononorense Ramón Urías, quien se fue sin imparable en tres turnos.

La victoria fue para Chris Bassitt (9-10), quien lanzó siete entradas de dos carreras.



oto: Reuters

Alejandro Kirk conectó un cuadrangular de tres anotaciones.